











La Kapzesentatione della Purificatione di nostra Donna: Libesi fa la festa di Banta Odaria. alli due di Febbraio.

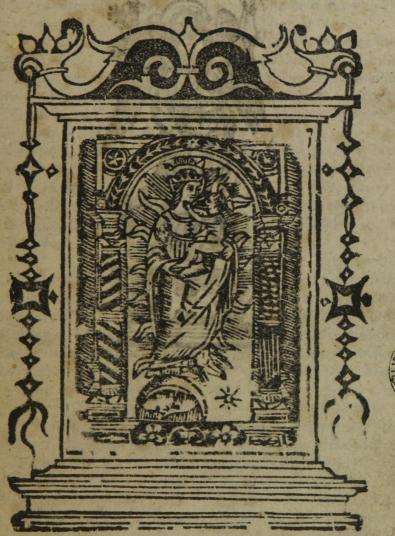



In Diena.



L'Angelo annuncia. ell Verbo eterno di Maria incarnato, per dar lume, e salute ad ogni gente con humilta nel Tempio presentato? per facrificio vero Oftia viuente, in braccio à Simeon fu collocato, oue la vedoua Anna era presente; quetto misterio di humiltà profodo rec'teren col cor purgato, e mondo

chiato dice.

Signor ecco'l tuo servo Simeone, Questo e'l giusto profeta Daniello che vien'orado inazi al tuo cospetto esaudi vero Dio mia oratione che volto è verso tetut il mio affetto manda Signor la tua consolatione per l'auuento del tuo figliuol diletto ilquale incarne à noi debbe venire per farcial fine in ciel feco falire.

Leuastin pie, & vedendo venire - 19 verlo di fe lacob dice. o 190v

Chi è quelto vecchió qual'à me viene Risponde Iacob. 19 19 19 1

To fon Iacob, and Onto Day 3

Risponde Simeone. Vital Che vorrà dir questo, ovilgitod Prechero zordosel Dicelacobros

Ogiusto Simeone il Sommo Bene oilquale in oration tu hai richiesto, del modo vuol leuarle mortal pene, Vede venir Malachia, elegue. madado il suo figliuolo in terra psto Qua venir vedo vn'altro per la via. già vene il tempo santo ebenedetto Risponne Daniel. del suo venir che da me su predetto Questo è il santo proseta Malachia.

Nella mia profetia ho posto il segno. che allor machera di Iuda il regno, vengo à manifeltarui il suo decreto & à vno alien translato fia, zu vedi già venir tal tempo degno che perso ha Israel la signoria, però aspetta vederlo in tua vita, prima che tu di qua facci partita. edate giusto Simeon fia visto. Risponde Simeone.

Già sento rinouar la mia vecchiezze ple gran nuoue qual'oggi mi porti pel tuo parlar predo vera certezza di Cristo che mi dia dolci conforti questo è quel che mia mente folo apprezza,

chedarà lume a ciechi, e vita a morta Ora vede venir Daniello,

& legue.

Simeone in camera sua inginoc- Vn giouane vien qua gentile, e bello. Riponde lacob.

Dice Daniello à Simeone. Simeon timorato io son venuto à trareua mente di pene e d'affanni el tépo è quali presso ch'adempiuto delle settanta settimane d'anni, doppo lequal da te farà veduto · Cristo icarnato involto ne suo panni però stà in letitia, gaudio, e festa, che del venir suo poco tempo resta. Simeone volta gliocchi al Cielo, edice.

Ben che vederti Signor non sia degno pur gaudio seto del tuo aunenimeto a te volto mia mete col tuo ingegno acciò mi facci sempre in te contento e cresca in terra il tuo felice regno, e mai fia d'auuersario alcuno spento

Dice Malachia a Simeone. quando debbe venire il gran Messia Da parte dell'eccelso, e gran signore. però che manderà il gran precurfore auanti alla sua faccia tutto lieto, che parerà la via al Redentore, manifestando il suo diuin secreto. e fubito nel Tempio verra Christo

Simeone orando dice. Rifponde Sanfone. O Signor mio potrò io mai vedere Et io mi trano alquante Colombelle il tuo benigno, e dolce salutare, che buone son come fosser piccioni o quanto gandio, letitia, e piacere fich io pigliaro quelle infieme tutte harei, se mi volessi contentare. epere, e mele, e di molt altre f utte. Ora giugnevn'Angelo, e gli dice Risponde Sadoch. De parte del signorti forsapere, Quanto maggior presette gli portiano, che gra letitia, e gaudio ti vuol dare tato più noi faremo al Signor grati, prima che passi di vita presente, co quelti pesi adesso ilieme andiano vedrai Cristo incarnato veramente. che ne saren da Dio rimunerati. Risponde Simeone Risponde Sansone. Neleuor mi sento ral consolatione, El nostro Tralla si vuol che chiamiano, che in aleu modo no lo potrei dire. accioche meglio adiamo accopagna Dice l'Angel monis demis Rifponde Sadoch ov but (ti. Rimanti in pace giusto Simeone; Eccolo qua che gliè venuto appunto. perche dite hor mi voglio partire. Dice Sanfoncon ? banco Dice lacob. de mans de la O Trilla nostro à tempo tu sei giunto, Dio ti conserui in sua benedittione, vuo tu tornare à veder quel babino acciò possi à tua gloria peruentre. cheadorammo così inceramente, Dice Daniellol at ill and effendo nato lui si pouerino. Riman contento nello Dio verace. voglio che li portiam maggior pre-Dice Malacchias comic Rifponde il Trilla di ficte. Simeon resta. Verrò, e porterò del pane, e vino, rdice. Risponde Simeone. & vn Capretto graffo certamente, Andate tutti in pace. To orbust 187 l'altra volta gli offerfi canto, e suono, Partonsi i Profeti con l'Angelo, hor gli vo dar questo presette buono & i Pastori che nella Natività vi-Mechero zoppo viene zoppicanfitorno Christo, di nuono parlodo, e casca in terra, e dice. no, & Sanfone dice. Sio vo due passi qua spesso rintoppo, Sadoch il mio parlare vn poco ascolta, e casco in terra come voi vedetc. tu sai che noi vedemmo Cristo nato Risponde Sansone. al quale noi portamo offerta molta, Però timanti à casa sendo zoppo. che'l nostro come sai ti su rubbato, Risponde Mechero. per ò vo che torniamo vn'altra volta E voi tutti tre intieme doue andrete. acciò che sia da noi me' presentato, Risponde Sansone. d'mmi quel che ti par douiam porta Poco discosto, e none staren troppo. volendo quel di nuouo vilitare (re Risponde Mechero. Risponde Sadoch. Se voi andate vento, e neue harete, Sinfone ho prelo certe Tortorelle essendo freddo mi resterò al fuoco andado à vceellar qua pe macchioni poiche di tutti fono il più dappoco & ho fatto penfier di portar quelle, Vanno i pastori, e giunti alla e in su la spalla vn sacco di marioni. Capanna Sansone dice.

401

112

the Infa

t qu

le Tot

1 2

10.10

Iddi

baci

che

Odola

baci

lo mi

Sempr

che

é m

2 46

Coqu

Inu

Noite

che

per

10

Torn

D'30

Di nuovo tutti fiate ben trounii, Sadoch io vedo be che no fian degni voi ci parete tre lucenti ftelle, maggior presettinoi v'hauia portati Non potendo seguir nostri disegni, vn facco di marron molto sfoggiati, e quette belle, e graffe tortorelle, Nessun di voi per questo ora sisdegni co pane, vino, & vn grallo capretto. che Dio accetta folo il voltro cuore.

belle

ccioni

etutic

lutte,

tiano,

grat,

diano

miano,

pagna

(t).

punto.

unto,

papino

ente,

or pre-

sete,

10,

ente,

luono

onono

pican-

100

1000

Rilponde Iofeph. Quel che portate volentieri accetto. Le Tortole, e Colombe mi son grate. allegramente à casa ritorniano. per ofterirle in Purificatione. e l'altre cofe chauete portate, per noltro pouer vitto faran buone, Leuati su diletta, e cara spola, Iddio vene darà buon guiderdone, andiamo al Tepio seza fir più pola, baciate questo dolce, e fanto Figlio

che vi difenderà d'ogni periglio. Sansone s'inginocchia, e ba-Polichel signe soib olobneis dato.

Odolceje buon Figliuol, quato diletto e far l'offerta come pon la legge, baciandoti ho fentito nel mio core. al fommo Dio che l'vniuerfo regge.

Jo mi sento saltare il cor nel petto, Il tuo Figliuolo in braccio porterat,

Et Trilla lo bacia, e poi dice. Sempre ha Figliuol santo benedetto, l'argeto tratto del nostro guadagno che arder tu mi fai co gran feruore, Risponde Maria. e'mi par esser propio in Paradiso Dice Ioseph.

Co questi don che voi ci hauete offerti muerso il Tempio vo pigliar la via.

Risponde Sansone. Noi tre voglian venir co voi per certo, L'humiltà Signor mio tanto ti piace, però che hauedo à passar pel diserto non vogliam vi sia fatta villania.

Risponde Ioseph. Tornate à casa, la strada è sicura, però non ci bisogna hauer paura. Sansone dice à Sadoch. D'accopagnar questo magno Signore gnore.

Sadoch risponde.

che i altra volta, frutte, e colombelle io ne piglio sconforto, e gra dolore

Risponde Toseph.

Risponde il Trilla.

Dipoi che no vi par che noi vegnano

I Pastori tornano à cala loro, & Tofeph dice à Maria vergine.

le voltre carità sien ringratiate, chel giorno quadragesimo è venuto à laudare Dio del frutto riceuuto. Risponde Maria.

Questa mi pare rationabil cosa, andare al Tempio col Dinino aiuto

Sadoch lo bacia, e poi dice. Risponde Toseph.

poiche sono si acceso in tato amore. & io co le Colombe t'accompagno, per ricomprare il Figlio porterat

Piangendo meco sposo mio verrai, à veder fol questo splendente viso. che io pel piato già mia faccia bigno considerando Dio humiliato, voler'ester nel Tempio presentato.

Ora vanno, & per la via Maria segue.

che noi pensian di farui compagnia che preso hai carne nostra bassa, e vile e per far l'huom Signor di te capace in età parua pura, & infantile, vuol che sia presetato à Dio verace nel Tépio santo il tuo corpo getile, & io ancor Figliuol con humil core

ti porto al Tempio dolce mio Si-

Fermonsiperlavia, & Simeone Cristo egianato, & al tepio s'apprelle in camera sua dice. & da lui piglierai gran refriggerio Quando verrà quel tempo si bramato prima che dalla morte sia oppressa, chi vegga co questi occhi corporali, ripien sarà il tuo buon deuderio. il Verbo eterno per noi humiliato L'Angelou parte, & Anna dice. perliberarci da gli eterni mali, Questa mi par Signore vna gran nuoua mio corpo è p vecchiezza cosumato. & oggiaspetto vederne la pruoua. & viuo con iperanza in penlier tali, La Verg. Maria giugne al Temoto sedo li vechio il tepo già s'apprella & Simeonegli va incotro, e dice. chevega afta gratia a me promessa O madre degna, gloriosa, esanta, Giugne l'Angelo, e dice. che portui braccio il to diletto figlio Simeon fanto, giusto, etimorato, quetta è quella telice, e tertil piùnta, da parce del Signor ti vengo à dire, in terra nostra posta come giglio, chel suo figliuol d'vna vergine è nato la mia mente fia lieta tuttaquanta, èi alto giorno al Tépio dee venire se asto tuo figliuolo i braccio piglio hauendo tanto quel desiderato, che certo fo che gliè critto re nostro vogli di qua con prestezza partire, come be dal signor m'è stato mostro e con feruor nel Tempio ten'andrai, - Risponde la Verg. Maria ? doue questo figliuol santo vedrai, Poichel Signor tha questo riuelato, Partesi l'Angelo, e Simeone dice. per modo alcu no tel posso negare Et porgegli il figliuolo, & segue. e con gaudio ne vado al Tépio sato, Riceui i braccia tua il Verbo incarnato felice à me, che in mia canutezza

Il cuor mi sento strugger d'allegrezza, vedrò Christo in leticia festa, e cato lo spirito mi muoue con prestezza Io ti prendo Signore, Dio beat. andaral Tépio, e quiui starui tanto, & vedo che tu se il mio salutare, chi vegga alto dolce, e bel figliuolo il cormis'apre per la gran dolcezza epreda in braccio allo vnico, e solo Simeone va al Tepio, e sa oration

mentale, & Anna profetessa nel Tempio inginocchiata dice. A te Signor vien la tua donna antica, con oration continue pregando, e con digiuni, affanni, e gran fatica, séprevinendo al tuo degno comado Signore eterno pregoti mi dica, & chiaramente manifesti quando debbe venire à noi il gran Messia, il qual mio cor sepre brama, e disia.

Giugne l'Angelo, e gli dice. Anna del vero Dio gran profette fla, io ti vego à mostrar questo misterio

che ti vuol pienamente contentare. Simcone lo piglia, e dice. vedendo di tua faccia tal bellezza.

din

lum

à Ifr

Ditant

chel

mani

quest

perco

Ancor m

· poich

Cialcun

den in

fara di

posto

e in les

epoil

à l'ain

per ta

An

Omadre

mett

quelt

AICEDI O

nelle

quell

ther

Figliue

del

ditt

io ch

Di

E baciando il Bambino legue. Io tibacio Signor fanto, e diletto, gustando il tuo amor dolce, e suaue caro figliol nelle mie braccia stietto ti tengo, enon mi par tal pesograue il cor tutto fi strugge nel mio petto. e già del ciel mi pare hauer le chiaue tanta letitia, e gaudio nel cor fento, che io ne restero sempre contento.

Simeonerede il Babino à Maria, e segue alzando gl'occhi al cielo. Horlassa il seruo tuo Signore in pace, secondo il detto che m'hai riuelato pche visto ha miei occhi Dio verace

cuo vero falutar chai preparato dinanzi al popol chesarà capace conoscer tanto bene adui donato, lume alle gente in reuelatione, à Ifrael gloria, e confolatione.

refle

rio

eff.

ice.

попа

113.

m:10

lite

nglio

anta,

ita,

piglie

oltro

oftre

to,

arc

egue.

rnato

tare

CCZZS

value

recto

raue

etto

11346

ente

10.

2712,

100

ce,

to

258

220

La Vergine Maria dice. Di tante laude date al mio figliuolo, oggi mia mente aflai fi marauiglia; che sendo occultamente nato solo al manifesto in braccio il vechio piglia questo procede dal supremo polo, per cotentar chi à Dio s'assomiglia.

Dice Ioleph. Ancor mio cor marauigliato gaude, poi ch'o fentito le diuine laude, Dice Simeone à Maria.

Cialcun di voi da Dio sia benedetto, deh madreascolta mia prefatione, sarà da molti il tuo figliuol perfetto, posto in ruina, erefurressione, e in segno tal che li sia contradetto, epoi fua dura morte, e passione, à l'almati sarà duro coltello, per tato aspetta qito aspro flagello Anna in questo giugne, e dice

Omadre piena di beneditione. porgimi i braccio il to figlio diletto m'è stato certo mostro in oratione questo esser'il figliuol di Dio pfetto

Riceui quel, per tua consolatione. nelle tue braccia, e strigetelo al petto questo è il ver Messia tato aspettato, che vuol'esser al Tépio presentato.

Anna piglia il Bambino, e dice. Figliuelo io ti conosco Redentore del popol d'Israel, e d'ogni gente, di tutto'l mondo sei vero signore, però ti bacio figliuol dolcemente io sento tal diletto nel mio core, che mi fa con letitia effer gaudente jo turingratio di tanta dolcezza. chem'ai oggi cocessa i mia vechiezva Maria ripiglia il figlinolo, c portalo al Sacerdore, egli dice.

O Sacerdote pastor della gregge, io vego in questo giorno a presentare quello che l'vniuer so mondo regge el primo nato mio, & offeruare. la fua diuina giulta, e fanta legge, per tanto meco voluto ho portare colfiglio le colombe in facrifitio, laudando Dio di tanto benefitio.

Offerisce il figliuolo, e le colombe al Sacerdote, e lui presenta il Bambino sopra l'altare, e dice.

O sommo, eterno, & immortale Dio che di niente ogni cosa hai creato l'offerto figlio à te con buon difio, riceui vero Dio lignor beato, questo che è santo, giusto, e pio, Icndo à te Creator suo presentato, la tua benignità in lui discenda, e d'ogni auvertità sempre il ditenda.

El Sacerdore fi volta alla Madre, & legue.

Sendo questo bel figlio primo nato, rimaner debbenel diuin feruitio, ma se fussida voi ricomperato ritornerebbe in vostro benefitio.

Risponde la Verg. Maria. Maria li porge il Babino, edice. Cinque danar d'argeto io v ho portato secodo che è concesso al mio offitio, per voi riceuerete questo argento, che io sol del mio figlio mi cotento.

> Il Sacerd, piglia i danari, e dice. Madonna voi hauete ben ragione, fibel figliuol volendo rihauere, però chio son di questa opinione, che di quel voi n'harete gran piacere certo che fia di gran riputatione, come in suo aspetto be si può vedere a miei di mai non viddi si belfiglio.

Risponde Mariaripigliandoil figlio.

Eperò volentieri io mel ripiglio Dice il sacerdote.

Se vi volessi pur ancor pentire di volerlo lassar qui al signore io vi prometto di farlo nutrire & quel vi códurrò a grand honore, che fail nostro corardente

Risponde Maria. Con esso in braccio di qua vo partire che lassar ql mi par far grand'errore, daretemi licentia se ui piace

Risponde il Sacerdote. Andate che'l fignor vi dia fua pace Partedofidice, Iofef a Simcone, & Anna.

Partiamo insieme Simeon, & Anna con iubilo, letitia, canto & festa Risponde Simeone.

Po che gustato habbian celeste manna, la mente nostra è fatta prota e desta Ben possiam restar contenti Dice Anna.

To cantero sempreal fignor Ofanna, in quelto po del tépo che mi resta Dice Maria

Con dolce Melodia cantiamo a Dio in laude sante con retto disio.

Cantano insieme questa lauda.

CON dolcezza, & con amore contemplando Dio incarnato che per noi è presentato come feruo al fuo tignore

Et laudiam col cor lincero rinouata nostra mente questo magno fignor vero del suo santo amor feruente per la sua divina gratia che sol nostra mente satia nello eterno creatore

Con gran festa, & gran letitia leguitiam lesu beato & rimosla ogni tristitia habbiam sempre il cor purgato de sua don ciascun sia grato per condurli alla fua gioria. confeguendo la vittoria per virtu del redentore

poi che Christo habbiam veduto suo corciascuno gli presenti per si gran don riceuuto. & col suo diuino aiuto seguitando humiltà santa crefca noftra virtu tanta che ci dia celeste honore

TO TLE LA E

quelto est ver Melatatoa

co-tener sal diletto nel mio core, chemi la con cricia ciler gaudente

questo estribulinol di Dio pietto La Siene, onidia linguagitaire.







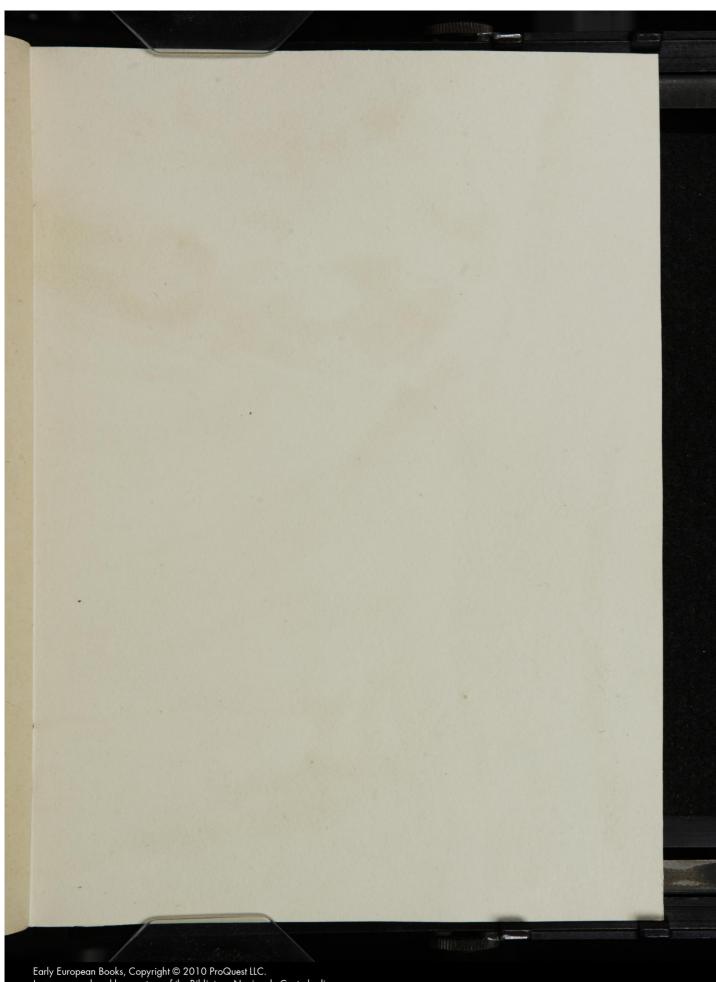